CRONACHE DELLA GUERRA

ROMA-ANNO IV-N. 12-21 MARZO 1942-XX • SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

Lire 150

ALLE PORTE DELL'INDIA

PRONTI NEL CARRO ARMATO

ANNO IV - N. 12 - 21 MARZO 1942 - XX



PERBLICITÀ

Milano - Vin Manzoni, 14 - Tel. 14,360 ABBONAMENTI

Italia e Celania: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estero: annuale . . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

o di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbona-menti e delle copie arretrate sul

CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910
TUMMINELLI E C. EDITORI - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni selative al versamento quando tali indicazioni posono essere contenute nello spazio riservate alla causale dei versamento nel Bolettino di C/C Postoto.

Esce ogni sabato in tutto Italia e costa lire 1.50 I menoscritti enche se non pubblicati non si restituiscone

TUMMINELLI E C. EDITORI - ROMA

#### olivetti





MACCHINE PER SCRIVERE MACCHINE ADDIZIONATRICI MACCHINE PER LA CONTABILITA MACCHINE TELESCRIVENTI

lag. C. Olivetti e C. S. A. - Ivrea













Lago di Como: Villa Carlotta

# I nostri Laghi

LAGO MAGGIORE, DI COMO, DI GARDA DI VARESE, D'ORTA, D'ISEO ecc.



ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E TUTTI GLI UFFICI VIAGGI

### LAVANDA ARYS

LA MIGLIORE - FRESCA - DELIZIOSA E LA LAVANDA DI MODA

PRESSO LE MIGLIORI PROFUMERIE SOC. AN. ARCHEAR - VIA TRIVILIZIO, 18 - MILANO

#### TUMMINELLI

ha pubblicato:

FRANCESCO CARNELUTTI

#### LA STRADA

LE LIBRERIE COSTA LIRE 20

TUMMINELLI & C. EDITORI CITTÀ UNIVERSITARIA - ROMA

#### TUMMINELLI

ha pubblicato:

FRANCESCO GARNELUTTI

#### INTERPRETAZIONI DEL PATER NOSTER

LE LIBRERIE COSTA LIRE 5

TUMMINELLI & C. EDITORI CITTÀ UNIVERSITARIA - ROMA





Alla Camera dei Comuni, l'Il marzo scorso, Churchill ha fatto l'attesa dichiarazione sull'India. Dichiarazione quanto mai pradente ed equivoca. li Primo Ministro britaunico si è richiamato alla dichiarazione dell'agosto scurso, che garantiva all'India lo statuto di Dominio alla fine della guerra. E' bene ricordare che la dichiarazione dell'agosto scorso subordinava la concessione all'accordo fra i vari partiti indiani. nell'intento di evitare che l'opposizione di una potente minoranza potesse imporre un veto indefinito ai desideri della maggioranza, oppure che la maggioranza potesse annullare i diritti della minoranza. Per queste ragioni Churchill ha ritenuto conveniente non specificare nulla di concreto, pel timore che qualsiasi precisazione potesso fare « più male che bene». In compenso, ha annunciato che Cripps partirà subito per l'India per formulare delle proposte, che saranno poi sottoposte al Congresso panindiano, che si riunirà il 23 marzo.

Il problema è grosso. Quando si parla dell'Impero indiano, bisogna, prima di tutto, distinguere fra l'India britannica vera e propria e l'India dei principi, cioè fra il paese governato direttamente dagli inglesi e quello sul quale la Gran Bretagna esercita la così detta suzeroineté. L'India dei principi rappresenta i due quinti dell'estensione totale e gli Stati che la compongono costituiscono come delle isole sparse nel territorio britannico, alcune delle quali tagliano le grandi vie di comunicazione.

Data questa struttura del paese, non riesce difficile all'Inghilterra creare delle difficoltà addirittura insuperabili. Contro l'autonomia si levano, intanto, sobillati dal governo inglese, i sovrani dei vari Stati, i quali non hanno nessus interesse alla costituzione di un grande dominio, che finirebbe per esercitare una fortissima attrattiva sulle popolazioni soggette, che sfruttano senza pietà. Le così dette « solidarietà : che l'Inghiltera dice di trovare nell'India sono, in realtà, le complicità di questi principi foudali, che pongono, di fatto, un vero e proprio veto all'autonomia dell'india governata dagli inglesi.

C'è da considerare, inoltre, la diversità di religione. Sui quattrocento milioni di abitanti che costituiscono la popolazione dell'India, 240 sono indu, 70 mussulmani e gli altri 90 si suddividono fra varie fedi e sette in perpetua lotta fra di loro. Come al solito, l'inghilterra ceren di trarre profitto da queste discordie e, per prima cosa, ha messo i mnesulmani contro gli indù, facendo credere che la costituzione di organi governativi e legislativi au-

## L'INGHILTERRA LE PRESE CON L'

DILEMMA DI TOJO ALL'INDIA E ALL'AUSTRALIA - AVVENTATE PAROLE DI CURTIN - ACCORDI ECONOMICI ITALO TEDESCHI PER IL 1942 — IL DESTINO DELLA RUSSIA IN UN DISCORSO DEL FUEHRER

tonomi ritornerebbe a tutto vantaggio degli indù con grave pregiudizio dell'indipendenza delle popolazioni mussulmane, che rappresentano la parte più colta del paese.

E' fin troppo evidente che l'Inghilterra tenta di rinnovare il giuoco che le riusci durante l'altra guerra mondiale: promesse vaghe, pregiudiziali di difficilissima attuazione, rinvio di ogni decisione alla fine del conflitto. A questo proposito, si deve ricordare che Cripps, come ha dichiarato la Renter, agisce

l'India Amery, uno dei più rabbiosi e intransigenti nemlei d'ogni concossione. E' in pieno accordo, è inutile dirlo, col Primo Ministro, quello stesso Churchill che nel 1929 scri-« E' specifico dovere di ogni uomo politico britannico far sapere che offrire uno statuto di Dominio all'India sarebbe cosa assurda e che ogni tentativo in questo senso incontrerebbe la decisa opposizione di tutto il pepolo inglese». Un'altra

in pieno accordo col ministro per veva sul Daily Mail quanto segue:

volta Churchill tornò sull'argomento e fu nel 1981 a Manchester, quando disse che « agli orientali non si devono fare concessioni poichè le iuterpretano come un sintomo di debolezza. Anziehè secondare i desideri di quella grottesca genia che sono gli uomini politici indiani sarebbe più saggio dir loro chiaro e tondo che intendiamo rimanere padroni assoluti del loro Paese a tempo indeterminato s.

Questi precedenti non sono certo ignorati dai capi indiani, così provati da tante dolorose esperienze. Interprete del nazionalismo indiano si è fatto Chandra Bose, che ha formulato un intransigente programma di rivendicazioni, che si riassume iu tre punti: 1) stipulare un compromesso con un Impero in procinto di scomparire dalla faccia della terra sarebbe cosa ridicola e assurda e gli indiani non lo faranno: 2) a parte questa premessa, di carattere tattico, la vaga e incerta assicurazione inglese di concedere all'India, dopo la fine della guerra, lo statuto di Dominio non ha alcun valore. Simile statuto non accontenta infatti le legittime aspirazioni del popolo indiano il quale vuole la indipendenza totale e non crede di a nessun genere di promessa ingle se; 3) il Giappone, la Germania é l'Italia sono, non fosse altro che per il semplice fatto di lottare contro di Gran Bretagna, gli alleati mittarati dell'India.

Un discorso infinitamente più per suasivo di quelli che nei riguardi dell'India possono tenere Churchille o Crippa, è quello del Primo Ministro giapponese Tojo, che parlando davanti all'assemblea plenaria del Parlamento (11 marzo) ha posto il problema dell'indipendenza dell'India nei suoi veri termini. « Per quanto riguarda i popoli dell'India, il Giappone con ha la minima intenzione di mettersi in lotta con loro. Desidero tuttavia ripetere chiaramente che la determinazione del Giappone di distruggere completamente le influenze americana e britaunies non subirà alcun mutamento. Il principio « la Birmania ai birmani : sta già trovando la sua realizzazione. E' mia ferma convinzione che ora sia giunto il momento di realizzare l'altro principlo « l'India per gli indiani », che per tanti anni è stata la segreta aspirazione di 400 milioni di Indiani. La Gran Bretagna ha per lungo tempo oppresso l'India, continuando a governaria arbitrariamente. Quale sia la realtà delle promesse britanniche fatte all'India durante l'ultima grando guerra, deve cesere aucora bene impresso nella memoria del popolo indiano. Attualmente la Gran Bretagna sia cercando di aucvo di ingannare l'India con ogni





sorta di blandizie. Se i capi dell'India, ingannati da queste blandizie inglesi, tradiranno l'aspirazione lungamente accarezzata dal popolo indiano, e respingeranno questa opportunità offerta dal Cielo, io credo che non vi sarà mai più possibilità di salvare l'India e che non vi sarà una maggiore disgrazia per 400 milioni di indiani».

Non meno esplicite e persuasive le parole che Tojo ha rivolto all'Australia. « Gli stessi australiani devono essersi pienamente accorti del fatto che è assolutamente impossibile all'Australia, data la sua posizione geografica così lontana dagli Stati Uniti e dalla metropoli britannica di difendersi contro la notenza delle nostre forze invincibili. E' pertanto più che evidente quale atteggiamento l'Australia dovrebbe assumere per assicurare il benessere dei suo popolo. Ove l'Australia non modifichi il suo presente atteggiamento, essa dovrà inevitabilmente seguire la sorte delle Indie orientali olandesi. Aspetto che l'Australia voglia, in considerazione delle antiche relazioni e di altre consideraziovedere chiaramente quale sia esattamente la sua situazione, far fronte alla voiontà della Provvidenza e pertanto decidere il proprio atteggiamento in questa importantissima congiuntura ».

E' la prima volta, nella storia moderna, che ad un intero continente, grande quasi come l'Europa, viene posto il dilemma: o venire a patti o subire l'invasione. Per l'Australia il caso è tanto più delicato in quanto essa è autonoma, sì, ma fa anche parte della Commonwealth britannica. Questa strana e paradossale situazione dell'Australia complica le sue stesse possibilità di decisione. O viene ad un accordo col Giappone, ed eccola uscita automaticamente dal nesso dell'Impero britannico, con conseguenze morali e materiali incalcolabili; o si rifiuta, ed eccola esposta alla terribile stretta della guerra. Con una piccola flotta, con un esercito che ha perduto in Libia e in Grecia i auoi elementi migliori, con una mediocre aviazione, l'Australia non può presumere di resistere al vittorioso Giappone.

Il Governo di Canberra si trova dinanzi a un terribile bivio. Erano più facili le sue decisioni quando. nel colmo della potenza e della fortuna, esso poteva chiudere sgarbatamente le porte in faccia all'immigrazione italiana, che pure aveva tanto contribuito alla floridezza del continente australiano. Erano anche più facili quando si trattava di cooperare con entusiasmo degno di miglior causa alle sanzioni decretate à Ginevra contro il nostro Paese. Erano, o parevano, più facili e attraenti le deliberazioni di Canberra quando si trattava di entrare nella guerra di coalizione contro le Potenze dell'Asse, così lontane e dalle quali sembrava non ci fosse nulla da temere. Oggi invece il caso è terribilmente dubbio, pautosamente angoscioso. L'invito nipponico è chiaro, ma le conseguenze d'una decisione sbagliata possono essere fatali. E quale decisione non sarà bagliata?

Giorni fa (10 marzo) il Ministro australiano della Difesa, Heffron non ha nascosto la gravità della situazione. « Ci troviamo ora di fronte all'ora più tragica della nostra storia ». Ma non sembra che la serietà delle circostanze abbia avuto la forza di consigliare moderazione e buon senso al governo dell'Australia. Tipico e significativo il discorso radiodiffuso per l'America (M marzo) dal Primo Ministro australiano Curtin: « I nostri animi sono orientati verso l'attacco, piuttosto che la difesa. Riteniamo che l'attaceo sia la migliore difesa. Esso significa rischio, ma il motto « prima di tutto la sicprezza : è oggi un ritornello del diavolo. L'Australia è l'ultimo bastione fra la costa occidentale dell'America e il Giappone; se l'Australia soccomberà, le Americhe saranno esposte all'attacco. Questa guerra può sembrare la fine di molte cose, che abbiamo costruito nel corso dei nostri 150 anni di esistenza, ma anche se tutto dovesse scomparire, vi sarebbero sempre degli australiani che combatterebbero sut suolo australiano, fino al raggiungimento della meta. E noi avanseremo sulle rovine annerite delle nostre città desolate e spazzate dal fuoco e attraverso le nostre pianure devastate, finche ributteremo in mare il nemico s. Parole.

La sempre più intima collaborazione fra l'Italia e la Germania ha avuto una nuova, concreta conferma negli accordi commerciali conclusi a Roma (14 marzo) fra il Ministro degli Esteri conte Ciano e il Ministro Clodius. Tali accordi regolano la collaborazione economica e finansiaria fra i due paesi per tutto il 1942. L'Italia e la Germania si forniranno reciprocamente in quest'anno come negli anni passati, le materie prime necessarie. Tale scambio di materie prime assumerà nel 1942 un volume ancora più grande che nell'anno passato e contribuirà notevolmente ad assicurare un ulteriore aumento della capacità di produzione dell'industria bellica dei due Paesi. Da parte tedesca verranno aumentate anzitutto le forniture di carbone come pure quelle di ferro e di acciaio. Inoltre verranuo scambiati la notevole misura auche altri prodotti di vitale interesse per l'economia dei due paesi. La collaborazione delle due industrie nel campo della produzione bellica verrà resa sempre più stretta.

Contemporanemente sono stati discussi tutti i problemi finanziari derivanti nei campo economico e militare dalla comune condotta del la guerra delle due Potenze dell'Asse. Il principio che nessuna fornitura d'importanza bellica dovrà restare ineseguita a causa di un eventuale provvisorio aquilibrio nella situazione del pagamenti, è stato nuovamente confermato anche per l'anno 1842.

Il reciproco blocco dei prezzi di esportazione, già deciso nell'ottobre scorso, è stato ora determinato in particolare per i singoli gruppi di merci

Oltre alle relazioni dirette italogermaniche sono state regolate anche numerose questioni che riguardano gli interessi comuni dell'Italia e della Germania nei territori occupati e a questo propositò sono state previste, in particolare, misare per assicurare il rifornimento dela Grecia ed il funzionamento dela vita economica greca. A tale ripuardo è stato anche convenuto il alleggerire per quanto possibile il carico finanziario che deriva alla Grecia dall'occupazione de parte delle truppe italiane e tedesche.

La settimana si è chiusa con un eloquente discorso del Fuehrer, che ha commemorato i Caduti della presente guerra. Il Fuehrer ha ricordato che nel 1940, quando per la prima volta venivano commemorati allo Zeughaus i Caduti germanici. le Forze Armate del Reich si trovavano in guerra contro i vecchi nemici, che questo conflitto vollero scatenare a tutti i costi. «L'Italit ai era schierata allora ni postro flanco quale fedele alleata in questa lotta di nullatenenti per la vita o per la morte». Notevole un secenno al processo di Riom. « Proprio in questi giorni si svolge in Francia un processo, che è caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi parola di accusa contro i responsabili di questa guerra, i quali sono invece incolpati di non averla sufficientemente preparata ». Fermissime le dichiarazioni aulia guerra al fronte orientale. « L'unica spersuza che ancora restava al Cremlino em quella di poter provocare a nostro danno, con l'aiuto degli elementi della natura, il destino che colpi le armate napoleoniche nel 1812. Ma anche questa prova è stata superata dai soldati tedeschi e dai valorosi alleati, che nella prossima estate impegneranno il nemico fino si suo totale annientamento. Il colosso bolscevico, di cui appena ora abbismo conosciuto tutta la crudele minuccia, non deve più toccare - e queeta è la nostra incrollabile volontà - i campi benedetti d'Europa, ma dovrà fissare la sua frontiera definitiva molto lontano da essi >.





i costi cil. Bileata it ?

temente gelate e coperte di neve ,richiede grande fatica. Oltre a ciò molte volte gli scambi sono stati distrutti dai bolscevici prima della fuga. Si debbono quindi levare le parti inutilizzabili e rimetterne delle nuove. Se una rotaia è stata schiedata essa viene spostata con una leva di sollevamento, poi con l'applicazione dello speciale strumento di misurazione, constatata la giusta distanza. la rotaia viene fissata di nuovo.

genieri ferroviari se, su tutto il fronte orientale, si è potuto portare le ferrovie in pressimità delle truppe combattenti. E si continua sen za interruzione a cambiare chilometro per chilometro lo scartamento ferroviario, in modo che i trasport ed i rifornimenti possano procede continuamente oltre quello cho er era l'ostacolo del diverso scartamen to ferroviario.

Si è più volte accennato al lavoro compiuto dai genieri ferroviari tedeschi che, nel corso della campagna all'est, hanno già cambiato lo scartamento di molte migliaia di chilometri di linee ferroviarie. Questo lavoro è necessario perche lo scartamento russo è differente di alcuni centimetri da quella germanico. La distanza delle rotaie deve essere cambiata da 1,524 metri a 1,445, cioè di circa 9 centimetri. Per assicurare il servizio logistico, è necessario eseguire questo cambiamento con la massima celerità, affinchè le truppe combattenti in prima linea non vengano mai tagliate dal retrofronte.

nendo per la adati gener el Reich z ? contro i mi conflitte vi

allers al 185

senti per la u

Noterole st di Block 1

ni si spip

s, che è care

nu di quis

ntro i me

ra, i qualis

BOE SAME

rate s. Fees

entla gren

'unita speri al Cressist

pocare a se degli eles

ino che coli e nel 1972

ė stata 🕬

hi e dai m

prostist o

nemice for

ienta. Il mi

pens on ill

la crede

n toccare

erollabile 16

ti d'Europa

frontiers in

La poca differenza tra lo scartamento dell'Europa centrale e quello russo non permette l'aggiunta di una terza rotaia. Perciò non rimane altro che avvicinaro una delle rotaie all'altra. Questo è un lavoro faticoso che richiede molto tempo poichè si deve levare chiodo per chiodo e allentare vite per vite, il che. specialmente d'inverno quando an-che le connessure del legno sono for-







Il destino di Giava e di tutta L'insulindia si concluse, come accennam mo nell'ultima di queste Cronache. nelle giornate del 7 e dell'8 marzo Fu ai mezzogierno del 7, infatti, che parlamentari olandesi, con bandiera bianca, si presentarono agli avamposti giapponesi nel settore di Bandoeng, chiedendo un armistizio. Essendo stato loro risposto che non di armistizio pateva parlarsi, ma solo di cessazione delle ostilità, previa la resa incondizionata di tutte le trupindo-ciandesi, i parlamentari chiesero di tornare indietro, per riferire al loro Comando: il Governo dell'isola aveva, fin dal giorao prima, preso il largo in aereo, riparando in Australia.

Rapidamente, quindi, si svolgevano gli ultimi atti del dramma; l'arrivo al campo di aviazione di Bandoeng del Vice-Governatore von Starkemborg; l'invito a tutte le truppe di sospendere le ostilità; la firma della resa incondizionata.

In tal modo, mo dei più vasti e ricchi imperi coloniali del mondo veniva, dopo tre secoli, amientato nel giro di poche settimane: benche gli organi della stampa e della propaganda anglosassone ed affiliata avessero ripetutamente e pomposamente annunciato che le Indie olandesi sarebbero state difese fino alfestremo di ogni possibilità, all'atto pratico null'altro si è rivelato che un'organizzatione caotica, un'assoluta incapacità di comando ed una sorprendente facilità alla rinunzia, specie negli organi direttivi.

Non un tentativo di forzare la sor-



# ALLE PORTE DELL'IND

te, non un episodio di resistenza disperata, come quelli, ad esempio, che circonfusero di un slone di gloria le vicende della nostra guerra in Africa orientale ed in Libia; quando si accetta così, supinamente, la sorte delle armi, si segna fatalmente una rinunzia, che nou fa scorgere speranza slcuna o possibilità di riscossa, vicina o lontana.

Gli avvenimenti successivi si sono avolti con qua rapidità vertiginosa: le truppe giapponesi procedevano all'occupazione di Bandoeng e della base aereo-navale di Surabaya, men tre altre colonne si sospingevano fi no alla casta meridionale dell'isola occupando l'importante centro marittimo di Jogjakarta ed affacciandosi all'Oceano Indiano; nella giornata del 10, già la bandiera del Sol Levante sventolava dail'un capo all'altro di Giava, mentre nella zona montagnosa dell'interno venivane raggiunti e disarmati gli scaglioni di indo-olandesi, cui non era ancora giunto l'ordine di capitolazione: oltre 100.000 prigionieri venivano, co sì, rastrellati ed inviati ai campi d. concentramento, ed un enorme bottino di armi, munizioni, materiali di ogni genere cadeva in mano dei nipponici.

Intanto, fin dal giorno 8, forze giapponesi erano felicemente sbarcate a Dalamana ed a Loe, nella Nuova Guinea, l'isola vastissima dopo la Groenlaudia, la più grande del mondo - la cui conquista sarà premessa all'attacco contro l'Australia. Delle due anzidette località, la prima è situata nel golfo di Huom. sul litorale sud-orientale della Nuova Guinea britannica; l'altra sorge nei pressi della foce del fiume Markham, circa 50 chilometri a nord di Salamaus. Grosse formazioni seree, inoltre, bombardavano replicatamente Port Moresby, la più importante località strategica della Nuova Guinea, situata nella parte più meridionale di essa, proprio di fronte al capo York, ch'è l'estrema punta settentrionale dell'Australia; ciò che lascia presagire imminenti operazioni di attacco.

La presenza dei Giapponesi n Port Moresby vorrebbe dire il controllo aereo e navale dello stretto di Torres, e cioè la chiusura del passaggio più breve per l'eventuale invio di rinforzi americani a Port Darwin, con la conseguente necessità per ev DOPO LA CONQUISTA DI GIAVA GLI SBARCHI MIPPONICI NELLA NUOVA GUINEA — L'AVANZATA GIAPPONESE NELLE VALLI BIR MANE — DUPLICE MINACCIA

si di fare il periplo del continente australiano. Si spiega, quindi, per chè i Giapponesi stinuo tenendo quel punto atrategico sotto l'axione vigile e costante della loro aviazione, mentre le loro truppe, già irraditesi nell'interno della Nuova Guinea, stanno procedendo all'occupatione delle posizioni collinose centernanti Port Moresby, per prediaporre l'investimento e l'attacco.

E' stata, nel frattempo, pacificamente completata l'ocenpasions anche dell'isola di Sumatra, mediante incontrastati sbarchi di truppe nei porti di Koteraden e di Laboen Roke; da quest'ultimo, sito circa un centinalo di chilometri a and della capitale dell'isola, Medan, i Giapposatale dell'isola, Medan, i Giapposatale dell'isola, Medan, i Giapposatale dell'asola, medan, i Giapposatale dell'asola, Medan, i Giapposatoli, senza spargimento di sangue, il mattino del 18.

Vittoriosamente, influe, prosegue l'avauzata delle truppe imperiali su suole della Birmania. Dopo l'occupazione di Rangoon, i Giapposesi incalsano le truppe britanniche in titirata, in duplice direzione; ed ovest, verso l'importante porte di Bassein, sull'Oceano Indiano; ed a nord, verso Mandalay.

L'avanzata attraverso la regiore del delta dell'Iravaddi, eminente mente paludosa, è alquante faticosa, ma i genieri giapponesi, gettando ponti e passerelle sui vari corsi d'acqua e stagni, rendono più agevole e rapida la marcia delle truppe, le quali si sono andate, così, sempre più avvicinando alla meta. Con reiterati attacchi acrei, frattanto, il diapponesi hanno devastato le altrezzature del porto, in modo da renderle pressochè inutilizzabili per l'imbarco e lo agombero dei reparti pritannici.

Malgrado, poi, le notevoli difficoltà del terreno, rapidi progressi sonotati compiuti anche dalle celoinne giapponesi che attraverso la valle del Sittang e lungo la linea ferroviaria che da Rangoon sale verso il nord. puntano su Mandalay, attuate sede del Governo e del Comando britannico, e sulla posizione strategica di Prome, testa di linea della ferrovia



# IA E DELL'AUSTR

VERSO L'INDIA E VERSO L'AUSTRALIA - GLI ATTAC-CHI SOVIETICI E LA MUTATA SITUAZIONE STAGIONALE IN AFRICA SETTENTRIONALE

ansidetta. Qualora l'avanzata nipponica nella duplice direzione di Bassein e di Prome dovesse, com'è prevedibile, easer coronata da successo. te residue forse britanniche verrebbero a troversi in una situazione disperata.

La regione plù importante e più ricca della Birmania - la sola che abbia un rilievo dal punto di vista strategico ed economico - è quella, appunto, ch'è costituita dalla grande vallata dell'Iravaddi e da quella parallela del Sittang, ove corrono le strade ordinarie e le ferrovie che allacciano l'alta Birmania alla zona enstiers.

Ora, poichè una larga fascia di catene montuose, in senso meridiano, interpone una barriera, non facilmente valicabile, tra la Birmania e l'India, nè esiste attraverso quei monti alcuna strada atta al passaggio di colonne di truppe e di rifornimenti, tutte le comunicazioni si svolgono per via mare, attraverso i porti di Rangoon e di Bassein. Caduto il primo nelle mani dei Giapponesi e direttamente minacciato l'altro, appare evidente che nessuna possibilità di ricevere rinforzi di sorta esiste per le truppe britanniche in ritirata.

0.60

8 10

per

poul

My Ja

Giagnia

midi

sist

1 102

100.0

当時

- mit

ata bir

st pris

ran er

o più si

delle its

, rec. 10

mis is

HER

La gravità di tale situazione è ammessa dagli stessi osservatori britannici; l'ex inviato del « Times » a Rangoon, ad esempio, ba dichiarato, secondo quanto ha trasmesso la radio di Calcutta, che « le difficoltà di rafforzare le forze inglesi dislocate in Birmania sono tali, che probabilmente bisognerà abbandonare l'idea dell'invio di ogni soccorso ».

Il quartier generale britannico si limita a dichiarare, con i consucti enfemismi, che la situazione nell'alta Birmania appare « confusa » e non dà informazioni precise; gli eventi, però, non debbono volgere in senso favorevole, perchè sembra che le autorità governative abbiauo già agomberato, per via aerea, anche da

Mandalay. Secondo altre notizie, forze britanrale Alexander, si sarebbero attesta- stro Corpo di spedizione - hanno

160 chilometri a nord di Rangoon, con l'intento di difendere la Birmania centrale e le vie di accesso all'India; onde sarebbe da prevedere un grande urto tra queste truppe e le forze giapponesi risalenti dal mezzogiorno.

Certo, è che l'allarme per la situazione determinatasi da una parte verse l'Australia e dall'altra verse l'India, ha ormai ripercussioni vivissime in entrambi quei vastissimi paesi. Ne sono indizi sicuri lo sgombero della popolazione civile dall'isola di Ceylon e quello parziule di Calentta.

In Australia, invece, l'invio di un plenipotenziario australiano presso il Governo sovietico per stringere maggiori rapporti con Mosca e la dichiarazione di guerra dell'Australia alla Tailandia - per quanto consistente, quest'ultima, in un sempli ce atto formale - lasciano presagire che le esortazioni rivolte da Tokio alle autorità australiane siano cadute nel vuoto; onde sembra prevedibile che il Giappone predisponga gli elementi di forza per risolvere la questione, in modo definitivo. con le armi.

Con incredibile pervicacia, il Comando sovietico seguita a lanciare impetuosi, quanto sterili attacchi, contro le lines tedesche, au tratti vari della lunga fronte. Particolarmente attivi sono stati, in questi ultimi giorni, il settore del lago Ilmen a nord, quello centrale, e quelli del Donez e della penisola di Crimea. Nel primo di questi settori, la spinta sovietica non è riuscita a compiere alcun nuovo progresso, non ostante l'accanimento degli amalti ripetuti con particolare vigore anche nella giornata di mercoledì 11.

Nel settore centrale, invece, sono state le truppe tedesche che hanno inflitto un duro scaceo ad una graude unità sovietica, la quale in tre soli giorni - dal 9 all'Il marzo ha perduto almeno 2300 uomini, tra caduti a prigionieri, ed un buon numero di cannoni e mitragliatrici.

Sul Donez, un'altra serie di furiosi attacchi è stata lanciata dai botscevichi nel settore settentrionale, eol aussidio di unità corazzate; ma anche qui le forze antibolsceviche niche e cinesi, al comando del gene- tra le quali, rappresentanze del no-







tenuto energicamente testa al nemico, inibendogli qualsiasi progresso e costringendolo, anzi, ad abbandonare qualche località che esso aveva da tempo occupato.

Un forte attacco, infine, ha lauciato il nemico, nella giornata del 13, contro le posizioni tedesche e romene del settore di Kersch, in Crimen. L'attacco è stato condotto con cinque Divisioni di fanteria, sorrette da un'ottantina di carri armati, fra i quali molti pesantissimi, e da forze acree. Durante tutta la giornata si avilupparono combattimenti violentissimi, ma, non ostante la preponderanza numerica e la foga selvaggia con cui esso combatteva, l'avversario non riusel a conseguire alcun successo positivo, pur subendo perdite rilevanti di nomini e di carri armati.

Qualche presagio di non lontana primavera, intanto, si va notando già nelle regioni più meridionali, approssimando l'ora, in cui molti settori potranno uscire dalla loro im-

...

mobilità.

In Africa settentrionale, la situazione sugli opposti fronti è sempre caratterizzata da una temporanez stazionarietà. Qualche nuovo tentativo di ricognizione avversaria verso le nostre linee, specie nel settore di El Mechili, effettuato anche col sussidio di menzi corazzati, è state respinto dalle nostre truppe, costando al nemico perdite sensibili di nomini e di messi.

AMEDEO TOSTI



modo per spostare le loro truppe, per inviare rinforzi in Australia, do ve pare sie arrivato qualche modesto contingente americano, i nostri avversari devono afidare il pericolo subacqueo con grandi trasporti e grandî navî da passeggerî; e ciò non avviene sempre impunemente anche se ci si affida ad unità veloci che procedono isolatamente e libere dall'impaccio dei lenti e pesanti convogli.

L'attività dei sommergibili non si è però limitata agli oceani e al naviglio mercantile. A parte le unità di scorta, cacciatorpediniere, cauneniere, corvette, verl cani da pastore del gregge delle « carrette», che ogni tauto rimangono vittime anche essi del siluri, è da ricordare che i sommergibili germanici hanno colto un altro successo in Mediterraneo affondando un incrociatore britannico della classe Leander, gemello cioè del Neutune che fu affondato pure in Mediterraneo dalla Marina ita-

## ASPETTI EPISODICI E UNITÀ CONCETTUALE DELLA GUERRA MARITTIMA

LA CONTINUAZIONE VITTORIOSA DELLA CAMPAGNA SOTTOMARINA LA DECIMAZIONE DEGLI INCROCIATORI BRITANNICI - LA POLIZIA DEI MARI IN CRISI - I NIPPONICI IN OCEANO INDIANO - I COM-PITI INSOSTENIBILI DELLE FLOTTE ANGLO-SASSONI

În questi ultimi giorni la cronsca unica base di partenza il golfo di to mai ricca e varie. Incominciamo in lotta contro gli angli-sassoni sodalla guerra subacques. I tedeschi no assai più numerose, le loro basi naviglio e poi aucora un altro per crociere distruttrici. La bandiera del-70.000 tonnellate. Gli italiani, entrati le striscie e delle stelle ha già oggi in scena più tardi e con un minor numero di unità, hanno portato il di tonnellate di naviglio e si avvia loro valido contributo con oltre 57,600 tonnellate; i giapponesi continuano dal canto loro ad affondare e, dove possono, a sequestrare: le ultime cifre indicano 680,000 tonnellate di affondamenti, 300,000 di navi danneggiate e 216.600 di navi catturate, per non parlare che del naviglio mercantile. Siamo dunque in piena gara fra la distruzione operata dal siluro e la costruzione condotta l'ebbrilmente dai cantieri navali inglesi e americani una gara che volge rovinosamente per gli anglo-sassoni. E' la stessa lotta ingaggiata fino dal 1989 fra i sommergibili germanici e il tonnellaggio britannico. Ma i termini essenziali del problema sono nettamente spostati e non precisamente a fávore degli anglo-sassoni, giacchè inglesi e americani, dopo avere requisito o comperato o saccheggiato da tutte le marine del mondo, possono ormai fare affidamento soltanto sui propri cantieri; d'altra parte, mentre nel 1939 i sommergibili te-

della guerra marittima è stata quan- Helgoland, oggi le unità subacquee hanno fatto un altro grosso colpo, si affacciano in tutti i mari e tutti affondando 109 mila tonnellate di gli oceani sono accessibili alle loro perduto assai più di un milione di rapidamente alla complessiva perdita di 2 milioni di tonnellate, pari ad un quinto della sua disponibilità di naviglio oceanico del 1939. Se la guerra subacquea continuerà a dare tali frutti ancora per qualche mese si dovrà ascrivere sopratutto ai sommergibilisti (poche migliaia di unmini in tutto) il merito di avere impedito o ritardato ogni importante afflusso di forze e di mezzi nordamericani oltre l'Atlantico e oltre i:

> Intanto, fra le perdite americane. o almeno fra le unità temporaneamente inutilizzate, si devono guno verare anche il maggiore colosso della marina mercantile di tutto i mondo: il Normandie, tolto contro ogni norma di diritto internazionale alla Francia, colla quale gli Stat-Uniti non sono in guerra.

Non è improbabile però che gli anglo-sassoni stiano meditando e si preparino ad effettuare qualche altra aggressione d'oltremare ai danni deschi erano pochi e avevano per di questo o quel neutrale. In ogni

le distri

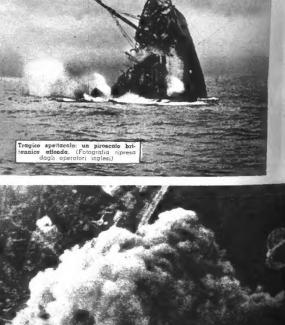

lians. Almeno 2 unità su 5 di questa classe di navi da 7000 tonnellate giacciono così in fondo al mare. Altre unità risultano colpite in Mediterraneo da aerei italiani e germanici, siluranti e bombardieri, che banno duramente provata una formazione nemica avvistata nel Mediterranco Orientale in probabile trasferimento verso Alessandria. Anche in Mediterraneo le sorti della guerra navale continuano dunque a volgere male per gli inglesi, al panto che essi non riescono più a compiere alcuna manovra di qualche rilievo senza subire perdite attualmente incolmabili. Particolarmente gravosa è per gli inglesi, nel Mediterranco orientale, la mancausa di navi portaerei che consente una esplorazione incontrastata agli aerel dell'Asse (data la deficienza di « caccia » nemica) e apre così la via ai migliori successi. Come potrebbe. l'Ammiragliato di Londra, rimediare a questo stato di cose? Le spe-



ranze inglesi e americane sono ri-

volte al grandioso piano di arma-





menti in sviluppo. Frattauto gli inglesi sarebbero tentati di fare masso con una gran parte delle loro forze in un solo scacchiere. Ma le Potenze del Tripartito non si mostrano disposte a lasciarsi cogliere separatamente. Se gli inglesi dovessero ridurre a un velo la difesa dell'Oceano Indiano, ne risentirebbero la catastrofiche conseguenze prima ancora di avere raccolto un analche beneficio in Mediterraneo. Gli inglesi lo sanno. Rinforzano Ceylon. A quanto pare hanno invisto 2 corazzate e 2 portaerel la Oceano Indiano. L'affondamente operate da unità nipponiche di due trasporti britannici al largo di Akyab, quasi presso il delta del Gange, in acque cioè che furono secolare fendo dell'Impero britannico, se in se stesso è un avvenimento secondario ha però un valore formidabile come sintomo premonitore. Da ogni parte dunque si irradia e si aggrava la minaccia contro le linee del traffico oceanico dell'impero britannico. L'Australia è già sul punto di easere tagliata fuori dalla rete delle rotte e delle comunicazioni imperiali e altrettanto potrà avvenire dell'India. La offesa sottomarina si perfeziona e si completa colla attività delle forze di superficie, mentre i settanta increciatori ai quali l'Inghilterra doveva affidare la « polizia degli oceani » continuano a diminuire di numero. L'Ammiragliato britannico si è deciso ad ammettere la perdita del Perth, incrociatore da 7000 tonnellate della marina australiana, gemello del Sidney, che fu affondato nei pressi dell'Australia in un mortale duello sostenuto con un incrociatore ausiliario germanico. Così di questa classe di 3 unità ne rimane al massimo una e cioè

l'Hobart. Parimenti decimate risul-

tano altre classi di unità. Oggi nelle ultime battaglie che hanno preceduto e accompagnato il crollo delle Indie Olandesi risulta affondato. al nari degli nitimi resti della Marina olandese. l'incrociatore britannico Exeter di 8.400 tonnellate oltre ad un incrociatore americano e a varie unità minori. Il duello fra la potenza distruttrice delle armi del Tripartito e la potenza delle industrie navali britanniche non si limita dunque alla campagna sottomarina; investe piuttosto la intera guerra navale. In questo concetto del grandioso logoramento nemico convergono e si ricompongono in unità gli sforzi delle tre flotte al-'leate e delle relative aviazioni, La guerra episodica di tutti i mari non ci appare allora frammentaria e sconnessa, ma ei si presenta piuttosto alla mente come una sola grandiosa battaglia navale senza precedenti.

In essa la insufficienza navale anglo-sassone si può facilmente intuire attraverso la semplice enumerarazione dei compiti colossali che le flotte mercantili e militari dell'Inghilterra e degli Stati Uniti dovrebbero assolvere. Si tratta infatti di rifornire l'Inghilterra dall'America e dai Domini, rifornire l'Egitto e il Medio Oriente dall'Inghilterra e dall'America, rifornire gli stessi Stati Uniti dall'America meridionale e centrale di quanto occorre alle loro industrie, di rifornire la Russia per il Golfo Persico e per il Mar Bianco, di difendere l'Inghilterra, di difendere l'Australia e l'India, di combattere nel Pacifico, nell'Oceano Indiano e nell'Atlantico, nel Mare del Nord e nel Mediterraneo. Ogni esigenza imperfettamente assolta, rappresenta un passo verso la sconfitta finale e definitiva.

GHISEPPE CAPUTI



## GLORIA DELL'ARTIGLIERIA ITALIANA

In ogni munifestazione d'arte e di scienza che si sia imposta all'ammirazione del mondo ed abbia ottenuto risultati utili per l'umanità risplende sempre, come un luminoso stemma di nobiltà, l'impronta del genio italiano.

Purtroppo vi è da fare in proposito una curiosa osservazione: la letteratura straniera onesta concede quasi sempre all'Italia il riconoscimento di questo primato e annovera tra gli immmortali del peusiero illustri Italiani, ma di questi forse noi stessi non ricordiamo abbastama le gloriose conquiste. Forse è la prodigiosa fecondità dell'ingegno in questa nostra Terra privilegiata che rende gli abitanti, avvezzi al prodigio, talvolta indifferenti. Ma in altri paesi d'oltreoceano, ove raramente il divino sigillo del genio lascia impronte profonde, si guarda alla moltitudine di scienziati e di artisti che riposano negli austeri sepoleri sparsi in tutta la penisola, con invidia e ammirazione. In questo privilegio è il nostro destino; dallo scrigno prezioso del nostro patrimonio intellettuale scaturisce una luce millenaria che mai si estinguerà.

Accogliamo sempre con gioia, quindi, ogni opera di italiano toruente ad esaltare queste nostre virtù che costituiscono un'ottima merce negli scambi internazionali.

#### UN MONUMENTO ETERNO

Riteniamo di far cosa grata ai lettori di questa rivista segnalando un'altra opera italiana, di somma importama, la cui conosconza sarà feconda o benefica per gli immenori dello nestre grandi tradizioni militari.

E' comparso il settimo volume di quell'opera monumentale che è la Storia dell'Artiglieria Hatiana, compilata dal generale prof. ing. Carlo Montò. In quest'opera, che si propone di ricordare al mondo le glozie immortali degli artiglieri italiani, l'Autore ha trasiuso tutta la sua nobile passione di soldate e di scrittere; afogliandone le pagine abbellito da magnifiche illustrazioni non In Russics betterie del C.S.I.R. pronta all'esicas. (Luce)

troverete mai un'arida rassegna di nomi, di mezzi, di date; benai una steria appassionante di studi e di eroiche imprese. Alla costruzione del più grande e duraturo monumento dedicato all'Artiglieria, costituito dall'opera del Montù, si aggiunge oggi con questo volume una nuova pietra.

Sin dalle origini l'opera ebbe il crisma del Duce che dopo la prefasione al primo volume così acrisse ancara nel terra:

« Il carattere... impresso a questa Storia è tale da invogliare anche il pubblico dei profani a leggeria. Questa Storia dell'Artiglieria Italiana è veramente un grande viatico che inflammerà d'orgoglio e di entusiasmo tutti gii artiglieri d'Italia».

In questo ultimo volume è descritto il periodo aureo della nostriartigiteria, allorche dall'italia, dopo secoli di vano ricerche, ecaturi la luce abbagliante della grande verità scientifica. Terna proprio d'attualità, orgiuna rievocazione delle nostre glorie, anche per il fatto che recentemente il Presidente del Reale Istituto Nazionale di Alta matematica, Ecc. Francesco Severi, ha libertato in una relazione sull'attività dell'istituto atesso, gii studi importanti che procedono su nuove basi relativamente al problema principale della balistica esterna.

In un ampio capitolo del volume il Montù presenta una bella narrazione delle nostre conquiste nel campo della ballatica. Come l'astronomia appassiomante e ricca di meraviglie — forse perchè a questa è sopenetra allorchè i proietti viaggiano a velocità planetario — la ballatica esterna (relativa al fenomeni che avvengono esternamente alla bocca da fooco) lu definita dai pochi eccelsi cultori una actenza di lusso.

Questa scienza nacque con Galileo. Il suo problema principale, ridotto alla forma più semplice, può enunziarsi così:

« Per una data bocca da fuoco e per un dato proietto (eioè: poso, forma, calibro), fisanta la velocità (che dipende dalla polvere e dalle caratteristiche dell'arma), quali agoli di inclinazione si debbono dare per colpire i punti voluti, tenendo conto della resistenza dell'aria, variabile e non ben conosciuta? »

Non occorrono elevate cognizioni matematiche per intuire l'enorme difficoltà di stabilire una relazione tra un numero tanto grande ed eterogeneo di elementi. Non giunae alla soluzione, infatti, per ottre due secoli, l'acuta indagine di sommi matematici. Corsero anzi, tra questi, eleganti sfide e nacquero dispute appassionanti.

Il Bernouilli, il D'Alembert, Ellero e l'italiano Saint-Robert affrontareno l'arduo problema. Ma i risuitati, se pur brillanti ed utili, non fareno completi. Come sempre devers giungere dall'Italia la luco che diradasso il tenebroso gravigiti di idee e di tentativi non riusciti.



#### MAESTRI INSIGNI

e bij.

italies,

Differen.

deitt.

portusii.

i mhó.

Dale del

tilon

a nam-

Mins.

l'astron.

di ses.

40 5 plets

a 11 con-

n range

- la ini-

i femalences

acase alla

eta, dai na-

perenn fi

e con Cali-

necessie, ri-

emoliet. Die

du finet é

oe: post, for-

relacità (che

e dalle canti-

d degan star

date per est-

tenende emili eria, rarabile

ate regusies

taxe Teams

DB# 1\*2500

grank deb

Nel 1880 comparve un articolo intitolato: « Balistica e pratica - Nuovo metodo per risolvere i problemi del tire ». L'autore esponeva un metodo che, mediante un semplice ed elegante artificio analitico, permetteva di risolvere il problema in modo esauriente. L'articolo era firma to: Francesco Siacci.

Il generale Francesco Sincei è gloria italiana. Quando egli pubblicò i su: rispitati ottenne un successo cui appena può paragonarsi quello che ebbe Gallleo con la soluzione para bolica di balistica. L'articolo fu tra dotto in tutte le lingue, e la formola risolutiva fu adottata universalmente.

Il Month ricords alle nuove geneazioni questa eminente figura di cienziato, presentato tra altre figue nobilisame di artiglieri ammirai in tutto il mondo quali il Braccialini, il Biancardi, il Bianchi, il arodi, il Mattel, il Cavalli iunior. li quest'ultimo, generale e profesore alla Scuola d'Applicazione di rtiglieria e Genio, illustre discepeo del Siacel, ricordiamo ancora le sirabili lezioni tenute sine a una ecina d'anni fa.

All'inizio di ogni corso annuale il enerale Ettore Cavalli esponeva ai noi allievi il programma di studi e oncludeva col dire:

Imparerete qui ciò che ha in eguato il nostro « Maestro ».

Il Maestro era Francesco Siacci morto nel 1907); pronunziandone il some il professore si alzava in pieli, prendendo la posizione d'attenti. Non great sin Noi allievi rimanevamo stupiti ed r ottre der = mmirati, ascoltando il Cavalli, che ni, in 🏁 puantunque negli ultimi anni d'in-

di pani sa equero in segnamento apparisse vecchio e stanco, tuttavia con lucidità mirakenkt, ar bile, qualunque fosse la via intrabet the presa per discutere un problema in matematico dipanava sempre la più nil with arruffata matessa del calcolo giun gendo rapidamente alla conclusione. la las de Per dimostrare una data proposizione partiva quasi sempre da vie nuo ve, ma dopo breve rettilinee cam-



norto.

indimenticabile Maestrol se chiedere: Caro Quanta luce ci veniva da Lui. Avremmo voluto applaudirlo quando

Camp: di fortuna, un trattere masorchia un triplice pescate rullo impresiando la pista di lancio per gli cerei. (HDV)

mino arrivava brillantemente in insegnava. Una volta tentammo, Ma egli si voise stupito come se voles-

- Che c'è di nuovo! Di che vi meravigliate!...

medio colibro m

Infilò presto in porta dell'aula, modesto come sempre, quasi per sottrarsi al nostro entusiasmo ed anche per impedire un'infrazione ai regolamenti che vietano gli applausi quando si sta sull'attenti all'entrata e all'uscita del professore. L'insegnante aggiunto, el disse poi che quel giorne, mentre usciva dall'aula, il buon generale sembrava più pallido del solito e le sue labbra erano agitate da un tremito lieve.

#### NOTEVOLI CONCLUSIONI

Torniumo all'argomento (è la lettura appassionante dell'opera del Montù che ci ha fatto deviare alquanto nel commosso ricordo dei nostri grandi Maestri scomparsi).

Secondo l'Autore il periodo 1870 1914 descritto nel VII volume può e deve considerarsi come la vera preparazione di uomini e materiali

che pertarono l'Italia alla conqui sta di quel titolo di grande potenza giustamente meritato da saggezza di Principi e da virtù di popolo. Il volume è composto di due capitoli: il trentesimo dedicato alla storia del Supremo Consesso d'Artiglieria, il trentunesimo dedicato a vari argomenti tecnici. Sono state ridotte al minimo le formole; ma con opportuno criterio. La guerra alle formole matematiche - sostenuta e alimentata da coloro che non le comprendono perchè non voglione studiarle - deve finire una buona volta. La formola è sempre la sintesi di una legge di Natura difficilmente esprimibile con una chiacchierata: bisogna abituarsi alla sua breve crittografia che talvolta racchiude un mistico significato naturale. Ben disse in proposite un altro insigne maestro dell'artiglieria il generale Emilio Mattei: «Le materratiche cono studio fondementale per qualsiasi artiglierie non solo. ma anche scuola di carattere e di disciplina mentales.

Afferma poi il Montù: - « Voglio ancora soffermarmi sul mai celato e talora subdolo sentimento di mipor considerazione del « tattico » per il » teenico »... La grande guerra provò infatti che ufficiali tecnici trasferiti e chiamati a funzioni tattiche dimostrarono non minore perizia dei «tattici puri». E si congratula con coloro che furono sempre contrari all'iniziativa, in passato e anche di recente da taluni prospettata, di una «Scuola unica» per officiali di tutte le armi.

L'artigliere deve essere prima di tatto un tecnico perfetto per poter si poi disimpegnare con agilità e disinvoltura nel campo tattico.

Siamo costretti purtroppo a limitare la rassegna dei vari argomenti trattati nell'opera. Il lettore curioso рио езнеге appagato in mode completo scorrendo il migliaio di pagine di cui è composto il nuovo volume. Giungerà a utili conclusioni, non esclusa quella di considerare anche il Month come un grande insigne Maestro dell'Artiglicria.

IIGO MARALDI

235



Questo che nel linguaggio protico odierno viene chiamato l'ordine nuo vo risale, per quanto riguarda l'A sia, ad una dichiarazione di quatti. anni fa. Essa può considerarsi un postativa per gli orientamenti gian ponesi, così come si andavano dell' neando in vista della grossa bufera che maturava nel mondo. Parallela mente all'affacciarsi dei diritti sostenuti in Europa daglı Statı antoritari, l'Impero del Sol Levante proclamava la necessità di stabilire dei agovi principa dai quali archba stato governato il continente orien tale. Il 22 dicembre, in seguito ad una conferenza tenuta sotto la presidenza del Tenno, il principe Ko noe, primo ministro nipponico, faceva una dichiarazione che veniva radiodiffusa. Il nuovo ordine vi era lumeggiato nei suoi aspetti principali, primo tra tutti quello che riguardava la Cina, in lotta da qualche anno col Giappone e nella quale sembrava al principe Konoe di scorgere degli indubbi segni di affermazione d'une spirito di rinascita. Uno dei motivi inspiratori della presa di posizione apparve subito essere un deciso anticomunismo, in quanto Tokio vedeva con crescente preoccupazione l'infiltrazione russa nel Manciukuò è, in genere, lo estendersi dell'influenza del Comintern in tutta l'Asia Orientale. Ma intorno a questo tema si intendeva di svolgere tutto un assestamento dal quale, in definitiva, si poteva arguire come il Giappene intendesse di essere lo Stato-guida per la parte del mondo dove la sua potenza militare avrebbe potuto ramificarsi ed i suoi immediati interessi commerciali giungere. La risposta che l'orgogliosa Inghilterra dette per prima alle annunziate aspirazioni giapponesi fu immediata: Lord Plymouth, replicando ad un'interpellanza mossagli alla Camera dei Lords, dichia rò che il governo stava esaminando alcune proposte di assistenza alla Cina. In altre parole, Londra si preparaya a fluanziare Ciang Kar Scek e la sua impresa, nella speranza che essa potesse frenare le ambizioni dell'antagonista orientale e trattenere il governo di Tokio dal mandare ad effetti il suo programma. Di pari passo, Morgenthau, segretario al Tesoro americano, annunziava che il Governo degli Stati Uniti avrebbe continuato nella sua aper-tura di crediti alla Banca centrate

#### UN FRONTE UNICO

Queste misure stabilivano un fronte unico anglo-sassone, fin dall'anno 1938, contro le mire giapponesi e davano un assaggio di quello che avrebbe dovato essere, inevitabilmente, il futuro schieramento delle forze pel conflitto che andava meturando. Due note successive, degli che gli Stati Uniti abbisno fatto un

FRONTI INTERNI

Stati Uniti prima e della Gran Bre tagna poi, ponevano delle obiezioni categoriche al piano del nuovo ordine e dalla sistemazione cinese e, pas saudo ad argomento più vasto e ge nerale, mostravano di interdire apertamente le vie che erano state scelte per l'avvenire del popole nipponseo. Abbiamo in tal modo l'adozione di una formula totalmente negativa da parte delle potenze anglo-sassoni le quali guardano gli avvenimenti e le decisioni altrui (in poche parole la fase delicatissima di tults nos storis orientale) naica mente da un aunto di vista fredda mente oggettivo: l'interesse delle ri spettive Nazioni nella questione del la porta aperta in Cina e la minaccia di lederlo insita nell'atteggiamento giapponese. Mentalità nettamente liberale che fissa, trasportando un'immagine giuridica nel campo internazionale, i limiti del diritto di proprietà al segno dove si manifesta quello altrui. Concezione egoistica dei problemi economici e perfettamente chiusa a tutti i motivi demografici che sono poi, altrettanti argomenti politici e, in definitiva, paurosi indici militari, 11 problema pareva essere quello del perpetuare l'equilibrio delle posizioni, mentre, invece, esso assumeva aspetti ben più preoccupanti, dal momento che veniva mantenuto in piedi con il mezzo più dinamitardo che potesse escogitarsi: l'invio di armi e munizioni ad un inesaurabile vivato umano.

La storia di questa guerra dirà come il peccato di incomprensione degli anglo-americani abbia costi tuito un tragico errore del quale essi per primi sono chiamati a sopportare le più letali conseguenze. Questo errore li pone oggi di fronte ad una situazione nuova che soltanto sei mesi or sono sarebbe sembrata inconcepibile: quella australiana e quella indiana.

#### IL DILEMMA DI TOIO

Dalle dichiarazioni di Tojo dell'11 marzo ultimo, si rileva il dilemma posto con nitida chiarezza ad entrambi i paesi: collaborare o rassegnarsi al pericolo di un'invasione. Questo vuol dire, in effetti, che il Giappone intende di portare più in la l'organizzazione di quell'ordine nuovo accennato dal Principe Konoe e che alfora toccava essenzialmente Cina e Manciukuo: fa vedere, in altre parole, come sia l'Inghilterra

pessino affare assumendo un atteg gramento altezzoso verso chi non e rano in grado, nè per terra ne per cielo nè tanto meno per mare, se non di dominare almeno di infrenare. Spezzata la linea immaginario Hong Kong, Guam. Wake, Hawai; supera ta, con l'indimenticabile campagna di Malesia, l'ostacolo centrale di Singapore, la via è restata libera ad ogui operazione più ardita. L'occupazione di Giava ed il crolle di tutto il pilastro indolandese da un lato e, dall'altro, la conquista di Rangun pongono ora una nuova alternativa ai paesi che ne risultano di conseguenza niù direttamente minacciati: Australia ad India.

Il governo di Canberra, che aveva tutto puntato sulla carta britannica col più pronto e risoluto degli schieramenti in linea con la Corona imperiale, si trova oggi a mal par tito. Perduta la speranza di una ef ficace assistenza navale delle congiunte flotte alleate, esso non vede altra possibilità di resistenza che nel fattore logistico e nel fattore geografico. Ambedue questi elementi sono risultati negativi in un ultimo esperimento, e cioè in Malesia dove gli sbarchi moltephei, l'autonomia delle colonne operanti ed il mantenimento di rapidi collegamenti con le basi hanno avuto ragione sia del terreno infido sia delle distanze formidabili. Tuttavia, l'infiltrazione inglese in tutti i rami direttivi dell'Australia è tale che non si può prevedere quale successo pratico abbia la ragionevole proposta di Tojo. Essa è diretta, in vista delle circostanze attuali e dei futuri sviluppi che potrebbe assumere l'azione militare giapponese, a decidere il governo di Canberra ad una amichevole collaborazione sulle basi che potrebbero venire indicate. Gli esperimenti precedenti ci hanno detto come l'Inghilterra sia sempre riuscita, sia pure all'ultimo momento, a far tocere la voce della ragione per imporre agli <amici » la sua volentà: farsi ucci dere fino all'ultimo nomo, pur di sel vare aucora l'unità del Commonwealth. Quale sia il coefficiente di rottura della compagine imperiale britannica non è dato di conoscere. di certo: ma tuttavia, di fronte ad alcune tipiche manifestazioni di reazione, si può dire che parecchie incrinature, anche se non definitive e decisive, si sono operate in quel fronte coalizzate del 1939 che permetteva al signor Menzies delle categoriche affermazioni di fedeltà alla politica di Londra.

#### INDIA IN FERMENTO

Il problema dell'India investe, invece, un altro ordine di grandezza. Daj sei milioni, circa, di australiani si passa ai quattrocento milioni, circa, di indiani. Ma se le proporzioni sono assolutamente disparate, il nocciolo della questione è identico: il forzamento, da parte giapponese, di quel movimento centrifugo che dovrebbe strappare le più belle perle alla Corona di Re Giorgio.

p:

In veste di supremo moderatore e negoziatore, viene invisto Crippo non si sa bene se più nome di fida cia di Churchili o di Stalin. Quanto al primo, il suo atteggiamento sul problema indiano non le racco manda affatto a quel po; oio; e no ta la sua intransigenza in tutte k concessioni che sono state chieste parzialmente ottenute attraverse ul travaglio di ormai mezzo secolo. Cripps, uomo di sinistra, dovrebbe costituire il personaggio dalla dop pia funzione: di propiziatore del co munismo, sollecitando l'investimente cinese a tergo del Giappone, e di chene accetto all'elemento india no per convincerlo a combattere pro causa inglese. E' questa la seconda volta che l'India si trova a ricevere delle promesse in cambio della su assistenza economica e militare alia guerra combattuta dai padroni. E non sembra del tutto decisa a seguire le orme del passato o, per lo meno, a decidervisi senza forti contra sti. Forse è per questo che gli Stati Uniti iuviano sul posto una loro missione: forse è per questo che Lendra distacca il personaggio più in vista del Gabinetto di guerra, quale è sir Stafford Cripps, figlio del lord res so, preceduto dalla fama d'essere la migliore testa pensante che possa allineare l'Impero.

Quattro anni sono passati dalla di chiarazione del Principe Konee che accennava, con molte riserve, alla possibilità dell'instaurazione di 113 ordine nuovo in Asia e faceva se guire, a breve distanza di tempo, delle chiarificazióni tranquillizzani per le potenze democratiche. Ma se no bastati novanta giorni a convis cere gli interessati su quanto si pre para non soltanto in Asia orientale ma nelle zone collegate da vincoli el interessi economici.Soprattutte, 💋 avvenimenti che vi si sono svoli поп lasciano dubbi intorno alla 'я tura del sistema dell'equilibrio Pacifico-Indiano ed alla sua sostita zione con quello dello State-guida costituito dal Giappone, in virtà del le sue vittorie militari e dell'imposibilità, da parte delle democrazio di contrastarle nella stessa sele de loro più cospicui interessi.

RENATO CANIGLA

di Cina.

# DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUERRA

995. BOLLETTINO N. 644

Il Quartier Generals delle Forze Armate comunica in data 7 marzo: In Circustica lim tata attività operativa-la terrestro che mirea, a causa del mal-

Una incursione di velivoli inglesi a Tri-

Une incursione di veltroli inglesi e l'ir-poli non lu cuusato vitime o danni L'or-anione italo-gommaica ha portato la sua ciliesa su Mella attuccandone gli aero-port', sulla base navede di La Valletta sono state aguac'ette bombe del mansian-calibro che humao demaneggiato sammatgi-bili vi in surtur nell'isola di Manoel, pure di etterno de la constanta ai la vilinonatio eff cucamente bombardata, al à sviuppe un vesto incendio visibile a grande abman.

#### 996. BOLLETTINO N. 645

li Quartier Generale delle Forze Armate cemunica in data 8 marzo: Attività di nuclei esploranti nel Sahara

Grossi concentramenti di messi meccanis-

carcess concentrament at merca mercanis-nati menici sono stati attoccati a volo ra-dente, a sud di Ain Genella, de importanti formazioni della nostra aviazione, Graz nu-mero di veicoli risulta danneggiato o di-

mero di vescoi rimini armoniche humno cu-forse ceree italo-germaniche humno cu-che bomberdete le attressature belliche di Tobruch nel cui porto una petrollera è attra colpita e insendatra, Mulgrade la violante recatone contraerec tutti gli apperecchi humno listto ritorno. In duello cereo un "Gloster" è state ch-

natiuso.
Vivaci azioni sono state condotte con-tre l'isola di Malla dove importanti abiet-tivi hunne subite netevoli distrusioni.

#### 997. IL DUCA D'AOSTA SEPOLTO A NAIROBI.

A quanto si apprende dell'Agenzia in-glese, il Duca d'Aosta è stato sepolto con ghi onori militari nel cimitero di Natrobi.

#### 998. BOLLETTINO N. 646

他自 pali

Il Quartier Generais della Forze Armate comunica in data 9 marzo: Sul treate circustice elamenti esploranti implesi approggiati da artiglieria sene stati

minti dalla pronto od afficuce renzione

respents dellic prosts od allicene recisione dei nostri repurit.
Velivoli dell'Asse bosso ettescente, di gionne e di notte, gli impiessi portuali di Tobruchi crusondo veste distruzioni e colpendo efficacemente navi evverenzio dila inche territoria di marchi e colpendo efficacemente navi evverenzio dila conde litera la compania di marchia dell'assessione di una la conde territoria di accompania dell'assessione di una sull'assessione di marchia dell'assessione di marchia dell'assessione dell'assessione di marchia dell'assessione dell'asse ionde. Rel como di un'azione ditura la caccie italiano di ncorte impognaver in combattimento iorza britamiche multo superiori riuscosdo ad analexurure il risonne al campleto del bombardieri. Un velivole menico è ntata abbattuto, sei dei neutri non sono ricentrali.

Anche gli usroporti dell'isola di Malte sono atti sottoposti, con ottimi risultati, a ripetuti attucchi di termanioni italiane e

tedesche,
Durente uns incursione nemice sulle inele dell'Egee un "Wellington", calpito, è
codute in mure: l'equipaggie composte di
un cupitane e aette avieri è stute cutturute.

#### 999. BOLLETTINO N. 647

Il Quartier Generale delle Forze Armate amunica in data 10 mazzo:

commica in data 10 marzo:

In Cironalese attività esplorative e tiri
i disturbo da satrambe le perti
Unità serve hamae bembardate con sucsesso I parto di Tobruch ed citri nacio
alle retrorie avvenerie: un sercemitie et tot construto, quattro relivoli distrutti al solo. Uno del nostri insui, di cui il bel-titino di isoti ha saranticio. Il lettino di teri ha segnulato il memcato ri-

reo. è rientrato. A Malta formazioni dell'aviazione dell'Asse house rienovote attorchi distruttivi incendiando a terra un apparechio e met-tendo a segno numerosi colpi sulle instal-lazioni aeronaveli dell'isola.

luzioni asronavali dell'isola.
Alcuns hosho sono stute discretinatementico lenciate de un avropieno ingleso au Rodi e Samo: sessum dunno è segnadato.
Sulla città e nei dintorni di Atana il nessico ha pure compinto una brova lagrariene catamento la collo di due edifici e la morte di due cittadini greci.

#### 1000. BOLLETTINO N. 648

Il Quartier Generale delle Forze Armate omunica in data 11 marzo:

Elementi esploranti avvenuri scontratini on una nostra pattuglia nella regione di

Meckill, veniveno posti in inger con pardite.
Notiri reperti certei hause attaccate con successo mensi maccanismi i danneggiandona bruon atmorro.

In un'incursione notturas elistituata del

In un'incursione sotturna effettuata da ceroploni inglesi su Bengrai, non si somo registrati danai a cose o persone.

E' proseguito il mariellamento diumo e netturno di Medica ceroporti, depositi, meguzini sone atati centrati con bombe di ogni culibro i incendi di veste proporzioni ed il lunga diurate sone divenspari augli obiettivi più volte reggiunti.

Il nemico he perduto 11 appravochi del quelli 6 distrutti al suole s 5 abbettuti in combettimento di curcitatori teleschi.

quen a astratti en suoto e o enparatu na combattimento da cunciatesi tedeschi. Un nostre convegilo di ritorno dalla Li-bia, acortato da immenioni navali ed aeres. bitt. acorrecto de immensioni nevezii ed serses, venive attaccate de velivoii silurcuali dei quali respingeva l'insidier con lo prostes-na della monera e con l'efficacia del fuo-co, giunguado e destinazione senza ever riportate alcum desano, Bel como dell'azio-se due aerei inglessi, culpiti, precipitavano

La torpediniere "S. Martino" a "Solle Le torpediniere "S. Merrino" a "Solic-rino", comendette rispetitivamente dei te-nenti di vaccello Angelo Pievatolo e Mirhe Vodovate, humao afondatte cicaruma, in luo-phi e giceni diversi, an a sommerphile me-mico: nal giro dalle ultimo quettro sati-uome sei sommerphili some attri periranto ai:curumente perduti dagli inglesi nei Me-ditorreme.

diterraneo.
Nostri sommergibili operanti luaga la co-ste regli Stati Uniti d'America latano ai fondato naviglio nemico per 23.500 tonnel-

Si sono particolarmente distinti in que-rte operazioni i sommergibili al comando dei capitani di corvetta Lenganesi Cattani. De Giacomo, Giudice e Fecia di Connato.

#### 1001. BOLLETTINO N. 649

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 12 marzo

Nuovi scontri fra reparti esplormati a oriente di Mechili si sono risolti a nostre vantaggio: mezzi blindati nemici, presi sono il tuoco delle artigiberie, sono stati in p costretti a ripiegare, in parte distrutti

L'eviezione dall'Asse è state molte ettive ael ciole cironatico a sull'isola di Malta abbattendo sei velivoli in combattimento e incendicandone ultivitunti di suelo: impor-tenti obiettivi risultano efficacamente e ri-

petutamente colpiti.
Un mostro summergibile non è rientrato

Una grossa termazione navale inglese. alla base. tempestivamente avvintata e costantemente seguita dalla ricognizione, veniva attaccata neguna natie r.cognitione, ventva attractua in più cadate, nel pomeriggio di ieri, nel Mediterraneo osientale da nostri velivoli siluranti.

L'exione è state coronete de suce L'exione è stete coronte de seccessoire increcitatori venivano gravenessale col-pitit uso di sesi pub ritessessi effendete. Successivanente esrei e sommergiali in-deschi rismovavano l'attacco colpende si-curamente due altre unità nemiche

All'ezione di cerosiluremento nel Medierranea orientale, citata nel ballettino odier-

terrameo orientale, citara dei nomina dell' no, hanno partecipato i seguenti equipoggi Ten col Muti Ettore; Maggiore Moci Poo-lo, Ten. pilota Tourn Giorgio; Serg. mag-giore Leoni Lusamo; Sottoten, Maier Saverio; Serg. magg. Scotti Gianmaria; Sottoten. Cionni Durando; Marescialio Giannini Ulderigo.

#### 1002. BOLLETTINO N. 650

11 Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 13 marzo:

Reporti assei italiani e tedeschi ha svolto ieri notevole attività nonostr stavorevoli condizioni atmosferiche.

stavoraveli condizioni etmosteriche,
la Circacico sono strati bombardeti contri dello retrovia nemiche; a Malta pli swe-porti di Bidnebba. Ta Venezia e Bal Fez.
Um appurecchio del tipo "Temohaveh" è ateto abbettuto in combettimento, molti citti velireli distrutti al suolo.

cutti verretta tatatutti el muolo. Incondi e scoppi, caestvati in gram me-mero, humao palesato l'efficacia delle asio-ni condotte dall'avicazione dell'Asse. Il nemico ha effettuate un'incursione not-turne su Bengani.



SABATO 7 - Attività politica e diplometica: Una improvvisa indisposizione ha colpto il Presidente del Consiglio unghecese, Bar-

Per consiglio dei medici egli è stato ricoverate in clinica.

Da fonte competente si la sapere che il Governo del Reich è tenuto al corrente dei risultati dell'istrutioria ardinata dalle com: petenti autorità turche allo scopo di assoresponsabilità per l'attentate coniro von Papen.

S. tucciog 1 : militure FRONTE ORIENTALE - Numerout citico-

FRONTE ORIENTALE — Numerosa attachi sev etta respini, FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO — Attachi errei italo-isdeschi sulla Curencica orientale, sull'Egitto extenticinacie e au Malia. FRONTE DEL PACIFICO — L'ovenacita

Provide Del Pacifico, — L'avanzata rippon en nell'isola di Giova minaccia Bandung e Surabaja. Due portarrei amenacane affordate a nord-est della Nuova Guinea, Incuranoni acree nipponiche tull'Australia e sulla Nuova Guinea.

#### DOMENICA 8 - Attività politica e diploma-

in seguito cile dimissioni del Governo della Talandia il Presidente del Consiglio Diano Più Mondy-rum è eticto incaricati di costitu re il nuovo Gabinetto, Si crede che la nuova compagne ministeriale si compara di elementi, lavorevola a una conditta ni accessorati di recevola a una conditta ni accessorati di compara di elementi, lavorevola a una conditta ni accessorati di elementi. dotta più energica della guerra e che quin-di il nuovo Gabinetto uscirà molto più rin-

a il nuovo daminetto uscirà molto più rin-vigorito dei precedente.

Nei circoli di Ankara ha suscitato gran-de impressione il fatto che la polizia turca ha eseguito una perquisizione negli stabili dell'Ambascata sovietica e già anterior-mente ha tratio in arresto a Istanbul 250 persone di varie nozionalità, di cui la maggior parte siudenti turchi notoriamente co

gior parte siudenti turchi notoricimente co-nesciuli per libi-sovietici.
Il giornale el logani Times Advertisser si commentando il rapporto sullo sogembero del cittadini dell'Asse e dei giupponesi noti in America da tutta la costa occidentale in America da tutta la costa occidentale dell'asse si rapporto dell'asse dell'asse

precedenti nella storia.

Più di 140.000 persone, delle quali 120.000 iapponesi, e di questi circa 70.000 nati in Più di Pauso personi, acca 70.000 nati in America e citadun americani, saranno ob-bligati ad abbandonare tutte le loro proprietà e le loro residenze per essere diretti senza mezzi e senza soccorso verso qualsenta inezzo e senza socoriao verso qual-che regione esonosciuta in mezzo ad una popolazione ostile. Le sofferenze e le di-ticoltà che questo esilio in massa cause-ramo non è facile immaginare.

Situazione militare.
FRONTE ORIENTALE. — Numerosi attacchi sovietici falliti nella regione del Donez e ad est di Charkow In altri settori com-battimenti in corso

battimenti in corso.
FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO.
Attività di ricognizione Una nave e tra tracone affondate nel porto di Tobruk Attacchi cerei sull'Egitto occidentale e su

FRONTE DEL PACIFICO - Rongoon stata occupata dai Nipponici. Forze giap-ponesi abarcamo in Nuova Guinea. Conti-nua l'avamzata giapponese nell'isola di

EUNEDI' 9 - Artività politica e diplomatica: L'Agenzia « Reuter » ha da Melbourrie che le autorità militari australiane hanno ricevuto l'autorizzazione a procedere, dovunque esse le ritengano necessario, alla lotale distruzione di strade, ferrovie, canati, impianti idrici, aeroporti e banchine

ed craenali.

Negli ambienti politici di Washington si ntiette che l'Ambasciatore Winami, che e rientrato testè dall'Inghilterra negli Stati Uniti, non ritornerà più al suo posto di

Londra, ma verrà sostituito. Si apprende che il Presidente del Consi-glio Bardossy, che per consiglio dei me-

dici è stata ricoverato in una clinica, ha rassegnato le dimissioni.

11 Reggente Horty ha ricevuto i capi del-

Il Reggente Horty ha ricevuto i capi del Partito governativo ed i più autorevoli rappresentanti delle due Camere. Si apprende che a tarda ora delle notte verrà diramata la lista dei nuovo Gabinette, Probabilmente il nuovo Governo si presenterà domani disama di Parlamento. In questi circoli competenti ei apprende che, in settimana, curiverà e Berlino l'Ambasciatore del Reich ad Ankara, von Papen, Il viargio può essere messo in relazione.

Il viaggio può essere messo in relazione con il recente attentato e col risultati prov-visori dell'istruttoria ordinata dalle com-

petenti cutorità Le operazioni di scrutinio per la elezione del Capo dello Siato in Portogallo sono ter-minate dinanzi al Supremo Tribunale di Giu-

te proclamato Capo dello Stato, avendo ot-tenuto 966.821 voti in suo favore. Il governo iraniamo che si presenterà alla Camera sarà così composto: Prima Mini-

## CALENDARIO DEGLI AVVENIMENT

stra, Ministro degli interni e ad interim degli esteri Sueh Ylè, Ministro delle Fi-nanze Zader, Ministro della guerra generale Johanbant

Situazione militare. FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. Elementi esploranti britannici respinti in Ci-renaica. Attacchi aerei tedeschi su To-bruk. Gambut e Matta. FRONTE NORD-OCCIDENTALE. — Attacco

aereo alle zone partuali dell'Humber e del Tyne e sulla costa meridionale inglese. Incursioni aeree inglesi sui territori occuporo e sulla Germania occidentale, 12 ap-parecchi inglesi abbattuti recchi inglesi abbattuti. FRONTE DEL PACIFICO. — Capitolazione

delle forze olandesi di Giava Avanzata giapponese in Birmania. Attacco aereo nipponico a Pearl-Harbour

#### MARTEDI' 10 - Attività politica e diplome-

fiece:
Persistendo la malattia di De Bardossy
ed avendo egli rassegnato le dimissioni,
l'Altezza Serenissima il Reggente ha provveduto alla sua sostituzione nella carica di Presidente del Consiglio e Ministro degli Afferi Estavi

Affari Esteri,
Dopo aver consultato i capi del Partito
governativo ed alcumi ex presidenti del
Consigio, il Reggente ha chiamato alba direzione del Governo il dott Nicola de
Kallay, al quale è stata attituta importaneamente la gerenza del Ministero degli samente la geronza del Ministero degli steri fino alla nomina del titolare. Tutti ministri del procedente Gabinetto sono stati riconfermati. Sono partiti per l'Italia i componenti la

missione diplomatica italiana a G sieme ad altri diciotto connazionali reduci dail Arabia Saudita

Il 16 corr si riagrirà la Camera In tale

cocusione il Presidente del Consiglio Relik Soydom, tarà un discorso, che am'a radio-diffuso, sulla politica rurca. Quelche giorno dopo il Ministro degli esteri. Sargoigoli, torà un'ampia esposi-zione degli cavenimenti di politica essiera delle utime settimene dimorazi al rurupca delle ultime settimane dinanzi al gruppo parlamentare del Pars, o del Popolo.

FRONTE ORIENTALE. Attaochi sov tici nei vari settori. Nel Mar di Norvegia un mercantile sovietico affondato.

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO Attività di elementi esploranti, Attacchi ae-rei itale-tedeschi sulla Cirenaica orientale, a occidente di Alessandria e su Malta.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE - 27 8300 tonnellate di naviglia nemico affondate da sottomarini tedeschi sulle ceste dell'Africa occidentale, Incursione gerea britannica sul-Germania occidentale.

FRONTE DEL PACIFICO. — Le truppe nipponiche entrano a Surabaja. Le forze della Nuova Guinea sono invitate alla resa dal Comundo giupponese.

del Comando giapponese.

I risultati conseguiti fino al 7 marzo dalle lorze giapponesi sui varii fronti sono riassinati nelle seguenti cifre: 1.182 cerei nemici distrutti al suolo o cibbattuti, di cut 247 non confermati, 592 carri armati. 1.404 cannoni, 4.633 mitroglictrici, circa 90.000 fuelli, 16.543 autiamobili, 210 vagani ferrovieri e 767 norti catturcie, il nemico ha inoltre perduto circa 120.000 prigionieri ed ha cibbandonato circa 90.000 merti sui campi di bottaglita. di battaalia.

#### MERCOLEDI' 11 . Attività politica e diplo

matica: Il nuovo Gabinetto tailandese risulta comcome seque:

PRODOTT

Presidente ost less Lucag Pibull Song Esteri e della Difesca Lucag Pibul song gram. Ministra degli Interati Lucag Pibun Statis Ministra delle Immane. Phra Bes blemdh Yuddhok ch. Ministra dell'Economia: Lucag Sert Reservationi della Commicazioni. Pragricoltura: Lucag Sindin Songgram. Ministra della Commicazioni: Lucag Koer Adhevivogase. Ministra dell'Economicazioni. Lucag Shomon Montri. Ministra della Constituta della Commicazioni. Lucag Bhomon Montri. Ministra della Constituta della quesioni sociali. Lucag Shomon Reviewa Lucag Shomon Reviewa Lucag Shomon Reviewa Constituta della quesioni sociali. Lucag Chaves-galchini. Il Primo Ministro della Tailandia ha li Primo Ministro della Instandia ha m-victio un messaggio al Primo Ministro nip-ponico, gen. Tojo rallegrandosi per la ca-duta di Rangoon e per tutti gli altri suc-cessi riportoti dalle Forze Armate dei Giap

11 Primo Ministro giapponese ha tenuto Il Primo Ministro grapponese ha tenuto: in constione della sessione pisaparia del periamento svoltosi alle ore 10 (cor di Tokio) o. m. di oggi, un importante di aconto politico, invitando l'india e l'Australia a precisare il loro atteggiamento.

Situazione militere.
FRONTE ORIENTALE. — Nel settore me ridicacle attacchi sovietici respinti Dur combattimenti dilensivi nei rettori centrale e settentrionale

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. - I Cirenaica azione di pattuglie, Attacchi aerei sull'Isola di Malia

cere; sull'isola di Malta, FRONTE NORD-OCCIDENTALE. — Auccidioersi sulla zona delle isole Shelmi Un mercantile nemico attondato, lucurisco ceres cinglese sulla Gertannia occidentale. Dal 1. al 9 marza, l'articacione brimanto perduto 68 apparecchi, di cui 43 sil Midistraneo e sull'Africa Settentinacia, Nelsesso periodo, sono andati perdut selesso periodo, sono andati perdut selesso periodo, sono andati perdut selesso periodo, sono andati perdut selesteso periodo, sono antariodo periodo pe tedeschi

FRONTE DEL PACIFICO. - In Birmanio giapponesi avanzano a nord di Rangoon

#### GIOVEDI' 12 - Attività politica e diplo

Una statistica, compilata in questi cira bud stammera, computata in quest arior dilari, dimostra come le perdite, inflit dalle potenze del Tripartito dall'8 dicembra 1941 al 7 marzo 1942 alle potenze nemich commontino complessivamente a 4233 cero plani Esse sono così distribuite: 1537 appo recchi inglesi statunitensi e indolandesi a recchi inglesi statuniensi e motivata di battuti o distrutti al auolo o catturati di nipponici: 1341 apparecchi sovietti e si britamnici distrutti dalle forze alleate. Il Presidente dei Consiglio, De Kallay, la

pronunziato un discorso in un grande rai-no del partito governatico, rialismande i solidarietà ungherese con le Potenze de

Asse.
Si canuncio, ufficialmente, da Lordra de ministro della Produzione è stato nomeo o Oliver Lyttleton.
Il capo nazionalista indiamo Subba Cha

dra Bose che dall'esilio areva recessementi indirizzato al suo popolo un vibrante ne saggio radiofonico contro la tirannia brisnica in questo momento decisivo per l'avenire dell'India, ha lanciato oggi cos stesso mezzo un nuovo appello p stesso mezzo un nuovo appeta pei suscipeta la liberazione del popolo birmano conscrita dalla caduta di Rangoon e pei dezione il perfido tentativo del governo e glese di travolgere l'india nello guardo per i propri interessi imperialistica.

Situatione militare, FRONTE ORIENTALE. — Attacchi sorr tici in vari settori. Bombardamenio cer germanico delle retrovie russe e degli i pionti portucii di Sebastopoli e di Kend

FRONTE NORD OCCIDENTALE — Cor voglio britannico attaccato nella Manica 2 piroscafi afiondati. Una nave colcila i z piroscofi dilondati. Una nove olejio : lorgo della costa orientale scozzee. kir ni di sommergibili nelle acque america 109 mila tonnellate di novigito mercan nemico dinodate. FRONTE LIBICO E MEDITERRANDO

In Cirenamica scontri di pattuglie Squain navale inglese attaccata da aerositara nel Mediterraneo. 5 incrociatori agia colpiti

FRONTE DEL PACIFICO cerei nipponici sulla nuova Guine. Ca

VENERDI' 13 - Attività politica e digis A Delhi, alla Conferenza della Statis generale Waveli ha indicato come

il generale Waveli ha india propone di difendere l'India one militare.

FRONTE DEL PACIFICO. — I giapposi consolidano le basi conquistate nella lic va Guinea e occupano la capitale dell'in

Direttore responsabile: Renate Confe

Istituto Romano di Arti Grafid di Tumminelli & C. Città Universitaria . Roma



CREMA DI BELLEZZA PER TUTTE LE ORE SEMMATURE DI CIPRIA 21 TINVE DI PASTELLI PER LABBRA

SERIE COMPLETA DI PRODOTTI STUDIATI APPOSITAMENTE PER ESALTARE E MANTENERE LA BELLEZZA



SOC AN ITALIANA COTY • SEDE E STABILIMENTO IN MILAN

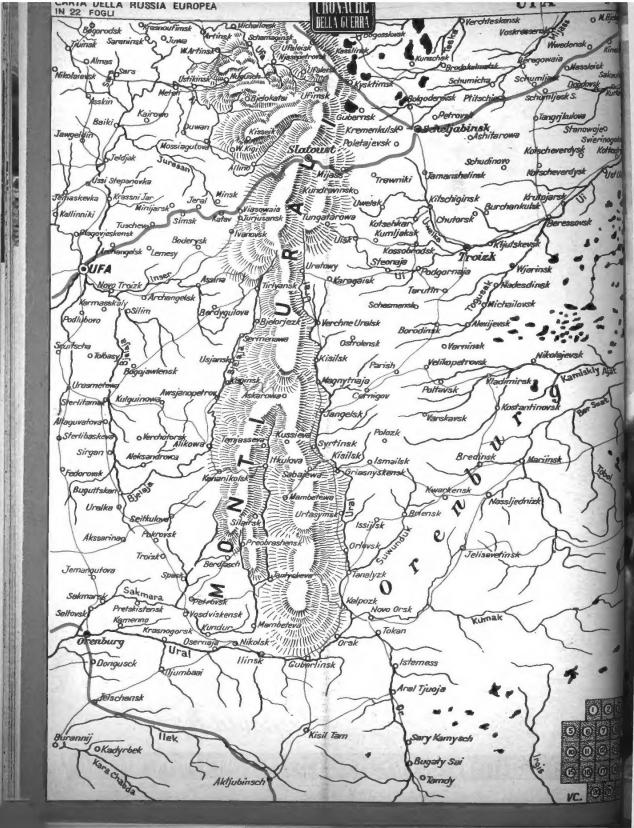